ROMA - ANNO V - N. 25 - 19 GIUGNO 1943 - XXI • SPEDIZIONE IN ABBON, POSTALE

# CRACIE LUG 1943 JERRA

minimasi mangan mangan

INTENTI ALLA MANOVRA

ARNALDO BOCELLI

### SONO IN VENDITA DUE NOVITÀ



15. FRANCESCO FLORA

### Tavernadel Parnaso

La critica del Flora, nell'ambito dell'estetica idealista in cui milita, ha un posto, un carattere, un accento ben suoi: perchè i principii fondamentali di quella, pur rimanendo al centro dei suoi saggi, eludono poi opni rispore dopmatico per riassorbirsi e levilare in una visione immaginosa, e quasi pànica, della attività dello spirito: di quella perenne, divina e umana, metamorfost, per cui il senso diviene fantasia, la morfost, per cui il senso diviene fantasia, la realtà parola, e la natura idea. Perciò l'indagine per una inquietudine che si plachi in certezza; e la scrittura, pur fluendo sempre sul filo del raziocinio, ha una sua sensunte abbondanza e una sua gusto, a quell'arte di oggi che esti in model everica, talvolta limitam confuta. Vero è che la sue son censure di chi teme o diffida perchè molto ama e il proprio tempo e l'eterna poesta.

Un volume di pagine 272 Lire 30

16. NINO SAVARESE

### Cose d'Italia

### Alcune cose di Francia



estrosi e fortùiti, hanno sempre una loro ragione, un loro principio « morale»: che quelle sensazioni visive, quelle impressioni di cose, luoghi e paesi tutte versate, parrebbe, al divori; in effetto si prolungano e convergono in un squoco interiore, a crearei — al paragone di un sentimento laborioso ed aspro della natura - l'immagine essenziale e segreta di quelle cose, nel loro assiduo rapporto con le opere, i costumi e le tradizioni degli uomini. Perciò il paesaggio di di figure umane, è paesaggio intimamente « umano»; e sebbene realistico in più tratti, sconfina naturalmente nel mito. Al pari della sua scrittura, che, affidata in apparaza a modi descrittivo-riplessivi e perfin critici, in verità è impressa di un genuino moto lirico, che talora conferisce alla pagina — e questo libro ne è la testimonianza migliore — disegno e tono di « poemetto».

Un volume di pagine 256 Lire 25

### NELLA STESSA BIBLIOTECA SONO GIÀ APPARSI:

- 1. BONAVENTURA TECCHI, La vedova timida (racconto) L. 18 2. FRANCESCO JOVINE, Signora Ava (romanso), 25 3. PIETRO PAOLO TROMPEO, Il lettore vagabondo (seconda ed.), 30
- 3. PIETRO PAOLU TROMPED, Il lettore vagabondo (seconda ed.), 3U 4. LUIGI BARTOLINI, Il cane scontento ed altri racconti, 20 5. GIANI STUPARICH, Notte sul porto (racconti), 20 6. SILVIO D'AMICO, Dramma sacro e profano, 25 7. CARLO LINATI, Aprilante (soste a cammini), 20 8. MARIO PRAZ, Machiavelli in Inghilterra (seconda ed.), 35 9. BINO SANMINIATELII, Cervo in Maremma (racconti), 20
- 10. MARIO TOBINO, La gelosia del marinaio (racconti) "20 11. A. ZOTTOLI, Umili e potenti nella poetica del Marzonti), 20 11. A. ZOTTOLI, Umili e potenti nella poetica del Manzoni, 38 12. G. B. ANGIOLETTI, Vecchio Continente (viaggi), 20 13. G. TITTA ROSA, Paese con figure (racconti), 25 14. ANNA BANTI, Le monache cantano, 15

ANNO V - N. 25 - 18 SIUSNO 1943 - XXI



Direzione e Amminis. - Roma - Città Universitaria - Tel. 490-

PUBBLICITÀ Milano - Via Crocifisso, 12 - Tel. 16.360

ABBONAMENTI

Halia e Celonie: annuale L. 70 semestrale L. 35 trimestrale L. 20 Estero: annuale . . . L. 130 semestrale L. 70 trimestrale L. 40

Fascicoli arretrati L. 2 cadauno

A risparmio di maggiori spese di vaglia versare l'importo degli abbonar o delle copie arretrate sul CONTO CORRENTE POSTALE 1/24910 TUMMINELLI EDITORE - ROMA - Città Universitaria

Non spedire a parte una lettera o una cartolina con le indicazioni relative al versamento quando tali indicazioni possono essere contenute nello spazio riservato alla causale del versamento nel Bollettino di C/C Postica.

Esce ogni sabato in tutta Italia e costa lire 1,50 I manoscritti anche se non pubblicati non si restituiscon

TUMMINELLI EDITORE - ROMĀ

a cura di EMILIO CECCHI

ACCADEMICO D'ITALIA

La collezione "Quaderni d'arte" raccoglie una serie di monogra-fie su artisti italiani e stranieri, e su complessi d'opere d'arte (tarsie, vetrate, medaglie ecc.). Affidate a ottimi studiosi, super-(larsie, vetrate, metagne ecc.). Amuate a ottimi satuosi, super-bamente illustrate; queste monografie non meno che gli storici e critici d'arte, sono tali da interessare i pittori, scultori, architet-ti, nonchè il nostro migliore artigianato ed ogni persona colta.

Clascun "Quaderno" si compone di 24 dense pagine di testo e 56 tavole in rotocalco. Ogni "Quaderno" con fodera e rivestimento in cellofane LIRE QUARANTA

"QUADERNI" PUBBLICATI IN PRECEDENZA: 1. RODOLFO PALLUCCHINI . . . . . . . . . PIAZZETTA . . . . DONATELLO 2. EMILIO CECCHI 4. LUIGI BIAGI . . . . . . . . . . . . . LOTTO

### SONO USCITI:

. IL PONTORMO 5. ELENA TOESCA . 6. VALERIO MARIANI . . . . . . . ARNOLFO DI CAMBIO . . ANTONIO MANCINI 7. VIRGILIO GUZZI . 8. GEZA DE FRANCOVICII . SCULTURA MEDIEVALE IN LEGNO

Seguiranno: Roberto Salvini: Cimabue; Giulia Sinibaldi: Verocchio; Arnaldo Ferri: Bramante; Sergio Ortolani: Tintoretto; Cesare Brandi: Tavolette di Biocherna; Filippo Rossi: Medaglie del Rinascimento; Mary Pittaluga: Paolo Uccello ecc. ecc.

TUMMINELLI – EDITORE

VIALE UNIVERSITÀ, 38 - ROMA - CITTÀ UNIVERSITARIA

I volumi vengono spediti franchi di porto in Italia versando l'importo sul c/c. postale 1/24.910

### li Editore - Roma umminel

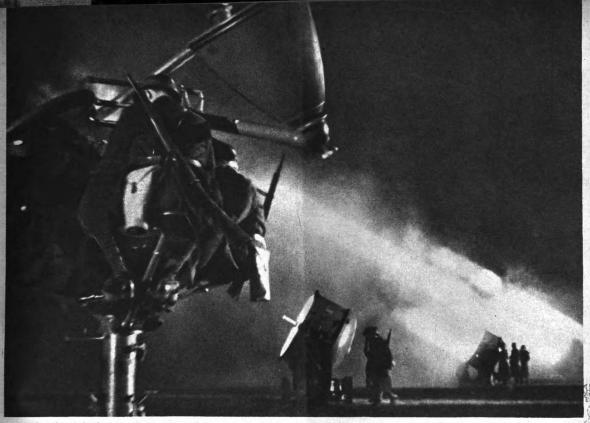

Postazioni di fotoelettriche e di aerofoni in funzione, pronte a segnalare alle artiglierie contraeree la presenza di apparecchi nemici (R. G. Luce).

# UN INFORTUNIO A MORRISON

In un discorso tenuto a Londra il 1º giugno, Morrison, il serafico Morrison, a dimostrare che i bombardamenti di città aperte sono stati iniziati dalla Germania, ha creduto di poter fissare una data storica: la data del 16 marzo 1940. Egli ha detto infatti: «Le prime bombe aeree tedesche furono lanciate sul nostro paese sull'isola Horkney il 16 mar-1940. Rispondemmo con bombe sugli obbiettivi militari dell'isola tedesca di Sylt, due giorni dopo. Le prime bombe sganciate sulla terraferma inglese caddero nei pressi di Canterbury il 9 maggio 1940. Fu solo due giorni dopo che noi gettammo bombe sulla terraferma tedesca. sulle basi arretrate delle armate germaniche, che marciavano verso l'Olanda e verso il Belgio ».

Ora c'è qui una gravissima amnesia che occorre rilevare. Nel fissare la data del 16 marzo 1940, nel qual giorno sarebbe caduta la prima bomba germanica sull'isola di Horkney, Morrison ha dimenticato tutla la impudente pubblicità e tutta la fosca gazzarra che i giornali britannici fecero per il bombardamento di Sylt compiuto dalla R.A.F. più di due mesi prima, il 12 gennalo 1940.

Noi abbiamo migliore memoria di Morrison e ricordiamo come già due mesi prima della data indicata dal Ministro inglese, vale a dire il 13 IN TEMA DI BOMBARDAMENTI — LE SMARGIASSATE DI CHURCHILL — STA-LIN ELETTORE DI ROOSEVELT — UN SILURO MOSCOVITA — MANOMISSIO-NI SOVIETICHE NEL MEDIO ORIENTE — LA TURCHIA — LA CRISI DELL'AR-GENTINA — L'OPPOSIZIONE A SMUTS — I NEGRI DELLE BAHAMAS

gennaio 1940 il Times, che non è certo un organo clandestino, e che al contrario ostenta la sua qualità di organo ufficioso del Ministro degli esteri di Sua Maestà britannica, pubblicava una corrispondenza di guerra con questo cinico titolo: « Le luci di Sylt ». In questo articolo fra l'altro si diceva: « Il Ministero dell'Aria ha ieri comunicato che durante la notte scorsa apparecchi della R.A.F. hanno compiuto con successo voli di ricognizione sulla Germania settentrionale e nord-occidentale e sulla baia di Heligoland. A Londra si sono appresi ieri alcuni particolari in merito a questa estesa azione dei nostri bomberkommandos. Durante i voli di pattuglia uno dei nostri piloti c servava una serie di luci sulla Ramtun bay. Sei bombe vennero sganciate e le luci vennero spente. La Ramtun bay sorge sulla costa di Sylt ».

Pochi giorni dopo, i danni prodotti, le vittime mietute nella innocua borgata rurale dell'isola di Syit, furono constatati da un gruppo di giornalisti neutrali, fra i quali figurayano anche vari giornalisti

nordamericani. Il Times del resto non fu il solo a registrare con compiacimento, fra i giornali di Londra, il primato cronologico della R.A.F. Fra il 14 e il 15 gennaio altri giornali inglesi, fra cui anche il Daily Telegraph organo personale del signor Eden, si compiacquero, con le consuete grossolane e iperboliche approvazioni, del bombardamento di Sylt. Morrison pertanto è preso palesemente in fallo o di riprovevole oblivione o di temerario mendacio.

Reduce da Washington, Churchill, dopo avere preannunciato dichiarazioni brevissime alla Camera, vi ha tenuto invece un lungo discorso con cui ha cercato di dissipare i dubbi dei Comuni, per finire invece col raggiungere, attraverso le sue diluite e vaghissime enunciazioni, l'effetto contrario a quello propostosi. « Mi rincresce molto — egli ha detto fra l'altro - che non abbiamo potuto ottenere la presenza ai nostri consigli, nè del Maresciallo Stalin, nè di altri rappresentanti della nostra grande alleata, la Russia, che sopporta il fardello più grave, e che paga il prezzo maggiore di sangue

e di vite umane, ma posso assicurare la Camera che la preoccupazione di alleviare la Russia di una parte del suo peso di guerra e di dare un aiuto più rapido ed efficace alla Cina e una maggiore sicurezza all'Australia e alla Nuova Zelanda, non è mai stato assente dai nostri pensieri e dai nostri scopi ».

Nel suo discorso Churchill ha cinicamente respinto gli appelli del Pontefice e della Spagna, affinchè i hombardieri risparmino le popolazioni civili. « E' necessario - egli ha detto - che si sappia chiaramente che, per quanto riguarda il governo britannico, i governi dei Domini e quelli degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, niente ci distoglie dai nostri sforzi e dalla nostra intenzione di compiere la distruzione completa dei nostri nemici con i bombardamenti aerei oltre che con tutti gli altri metodi. Le grida di riprovazione verranno considerate da noi come una prova soddisfacentissima della efficacia crescente dei nostri attacchi ». E la puritana Camera dei Comuni, a quanto riferiscono i resoconti, ha accolto queste selvagge enunciazioni con uno scoppio di irrefrenabili applausi.

E' stato questo compensare la delusione provocata dal tanto atteso discorso! Churchill nulla ha detto di rilevabile nelle sue

comunicazioni ai Comuni. Egli non ha potuto vantarsi che della sola solidarietà dell'amico Roosevelt. Una conferenza tanto lunga come quella di Washington avrebbe dovuto dar luogo a ben altre comunicazioni. Il Premier britannico è stato più che ogni altra volta generico ed evasivo, e mai come in questo suo ritorno dalla capitale statunitense l'appello alle necessità del « segreto militare » ha servito a Churchill per nascondere le incognite, le discrepanze e le inquietudini della politica bellica delle cosidette nazioni unite.

Si comunica da Lisbona (8/6) che, nei circoli vicini alla Legazione degli Stati Uniti, si parla di una lettera che Roosevelt avrebbe diretto a Stalin, contenente l'ammonimento a voler far sospendere nell'Unione sovietica l'attività del movimento dei senza Dio. Dopo lo scioglimento del Comintern, Washington chiederebbe la soppressione di un'altra scandalosissima forma della propaganda sovietica. Roosevelt ha bisogno sempre più di non inimicarsi gli elettori americani. Fra questi, il fortissimo nucleo degli elettori cattolici rappresenta un coefficiente di cospicuissima importanza. Roosevelt lo sa e sa d'altro canto molto bene che per questi elettori cattolici la propaganda irreligiosa dei Sovieti è un pruno negli occhi, altrettanto, se non più pungente del Comitern.

Avrà in questo caso Stalin le medesime ragioni personali per aderire alla richiesta di Roosevelt, che ha avuto nello accondiscenderli, sopprimendo il Comintern?

Alla conferenza alimentare di Hot Springs negli Stati Uniti i delegati sovietici hanno bellamente silurato i farraginosi progetti angloamericani per l'asservimento economico dell'Europa nel dopoguefra, affermando che per ora bisogna pensare alla guerra in generale e all'ingente bisogno di viveri, che attanaglia l'Unione sovietica in particolare.

La conferenza di Hot Springs à stata finora l'unico convegno delle nazioni unite alla quale Stalin abbia consentito di mandare i suoi delegati. Può dirsi che proprio in questa occasione gli inglesi e americani avrebbero preferito che i sovietici se ne restassero a Mosca, perchè il loro intervento ha avuto l'unico scopo e l'unico effetto di scompaginare i piani di Churchill e di Roosevelt, mettendo più che mai in chiaro la fondamentale divergenza di scopi, di ambizioni e di interessi, che separa le due democrazie dalla Russia comunista.

Il fallimento della commedia pubblicitaria di Hot Springs ha ancora una volta dimostrato come l'infido alleato sovietico sia in grado di imporre la sua volontà agli angloamericani senza nemmeno curarsi di salvare la forma.

Al polo opposto, nel Medio Oriente, l'Iraq e l'Iran non sono stati anch'essi trasformati oramai in vasti campi di sorde ed accanite competizioni per il predominio politico economico anglosassone da una parte e sovietico dall'altra!

te e sovietico dall'altra†
E' di ieri la notizia che la delegazione sovietica insediatasi a Bassora, col compito di prendere in consegna le forniture belliche, è stata invitata dagli anglosassoni di stabilirsi a Tabris, ma inutilmente. I russi hanno decisamente rifiutato di andarsene e non è difficile intuirne le ragioni. Contemporaneamente Mosca ha inviato una numemente Mosca ha inviato una nume

rosa delegazione sanitaria a Teheran, che si occupa di tutto fuori che di igiene, con gran dispetto degli inglesi che non riescono a sbarazzargene.

Si comprende come la Turchia, al cospetto di questa politica accaparratrice dei sovieti, a dispetto di tutto e di tutti, si irrigidisca sempre più decisamente nella sua neutra-

lità.

Inaugurando ad Ankara (8/6) i lavori del Congresso del partito repubblicano del popolo il Presidente
della Repubblica turca, Iconu, ha
proquuciato un importante discorso
politico, di cui registriamo questo
passo saliente: «Il problema che
ha prevalso sulle altre considerazioni, è stato il mantenimento della
sicurezza nazionale su una solida

della guerra e della politica mondiale, la forza e il credito della Nazione turca hanno raggiunto un livello molto onorevole. Gli sforzi del Governo sono concentrati sui problemi essenziali: sicurezza esterna, difesa del Paese, problemi della produzione, lotta nel campo economico, per vincere le difficoltà dell'alimentazione. Il Governo ha lavorato in condizioni difficili, ma è riuscito ad applicare con sicurezza misure adeguate, dirette ad alleviare o a sopprimere le difficoltà e a rafforzare ed a preservare l'esistenza della Nazione ». « Nella fase attuale della guerra mondiale continuiamo a perseguire,

base. In mezzo ai molteplici vortici

« Nella fase attuale della guerra mondiale continuiamo a perseguire, come per il passato, lo scopo di conservare la pace nel Paese. Siamo

Lo schieramento delle forze contrapposte nel settore di Orel .

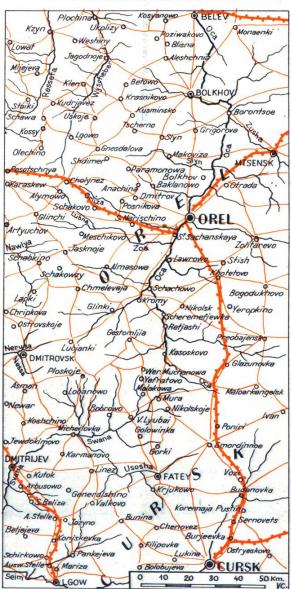

assicurare l'esistenza nazioni de modisposti, se necessario, ad utilizza tutte le nostre risorse in nostre ni e in mezzi ».

Il nuovo governo argentino, presieduto dal Generale Ramirez, è starto prontamento riconosciuto delle Potenze dell'Asse, come anche dalla Spagna, dal Perù, dal Brasile, dal

Cile, dall'Uruguay, dalla Columbia,

pronti e risoluti a garani

rezza e la difesa lella P

dal Messico, dall'Equador, dal Venezuela e dal Portogallo. Si capisce come abbia prodotto penosissima impressione in tutta l'Argentina (11/6) la notizia minatoria da Washington che, lungi dal riconoscere il nuovo governo argentino, gli Stati Uniti sospenderanno i rapporti commerciali con Buenos Aires, se il Presidente Ramirez non dimostrerà con fatti di voler sostenere la causa degli Stati Uniti e delle altre Repubbliche americane. Sumner Welles avrebbe comuni-

Washington che il riconoscimento del nuovo governo argentino non sarà dato se prima il nuovo governo non avrà dimostrato con i fatti di appoggiare gli anglo-americani. Si hanno indizi per ritenere che gli Stati Uniti manovrano per isolare l'Argentina dai contatti politici, economici e spirituali con gli

cato all'Ambasciatore argentino a

altri paesi dell'America Latina, per indurla a sottomettersi all'egemonia politica e militare di Washington. Simile ignobile ricatto statunitenso lascia però indifferente il governo argentino che, su dichiarazioni del Presidente, intende «seguire la tradizionale politica di amicijia e di cooperazione con le nazioni americane, secondo gli accordi internazionali».

Le notizie che vengono dal Sud-Africa (1/6) fan constatare l'eccezionale carattere di accanimento che va assumendo colà la lotta elettorale, impostata oramai sulla questione della partecipazione o meno alla guerra. Il capo dell'opposizione, avv. Havenga, ha lanciato una vigorosa campagna di smascheramento con-

campagna di smascheramento contro lo Smuts, cui rimprovera il rinnegamento delle sue origini boere per un completo asservimento agli interessi anglo-americani. Una no tevole forza contro lo Smuta è costituita dalla mano d'opera di colore, che ilotta per sottrarsi ad un regime di vera schiavitù economica. Lo Smuts, lo si prevede facilmente, ricorrerà a tutti i mezzi per conservare la maggioranza nel Parlamento.

Quali siano o meglio quali possa-

mento. Quali siano o meglio quali possano divenire i rapporti fra l'Inghiterra e gli Stati Uniti è rivelato da
un episodio veramente eccentrico.
Avende proceduto speciali incaricati del governo nordamericano ad
un implacabile arruolamento, si dovrebbe dir meglio, ad una durlasima requisizione dei negri delle isole Bahamas, per inviarli, come è di
prammatica sulle prime linee del
fuoco il Governo britannico ha creduto di compiere una mossa abile
intervenendo a Washington e pregando Roosevelt di disporre che la
tratta dei negri nelle isole Bahamas
venga almeno per il momento sospessa.

Ecco Londra che protesta a Washington per l'autentica razzia di carne da cannone, iniziata dai nordamericani nelle isole di proprietà inglese.

E' un colmo!



Le entusiastiche accoglienze di Firenze ai reparti reduci dal fronte russo e in partenza per nuova destinazione (R. G. Luce)

sforzata di attutirne i termini, una dichiarazione di principio con quale veniva riaffermata la solidarietà continentale nonchè la decisione di difesa attiva dei principi su cui si basava detta solidarietà: inoltre si accennava al coordinamento delle rispettive volontà sovrane nel caso di una minaccia estranea. Era evidente che in tal modo gli Stati Uniti impegnavano, per quanto un po' elasticamente, le repubbliche firmatarie ad assisterli nel caso in cui venisse proclamato uno stato di emergenza. Mentre il tuono brontolava all'orizzonte europeo, l'America solidarizzava, quindi, intorno ad una formula la quale conteneva in sè i germi di importanti, successivi sviluppi.

tuale invasore e come i nuovi mezzi di combăttimento permettessero le ipotesi più ardite, a dispetto dei puri isolazionisti. Tutto questo costituiva una teoria: in pratica, eresciuti i mezzi di difesa, veniva ad eliminarsi il valore potenziale dell'offesa eventuale. Ma bastava la

teoria perchè il panamericanismo, sotto una diversa specie e forma, si

affermasse rapidamente, vincendo

le riluttanze delle Nazioni e degli

individui e prestandosi al gioco de-

gli Stati Uniti che ha avuto negli

ultimi anni il più movimentato svi-

luppo. Nel dopoguerra, le Conferen-

ze panamericane si riunivano pe-

riodicamente, ogni cinque anni: a

Santiago del Cile (1923), all'Avana

(1928), a Montevideo (1933), a Li-

ma (1938). Una Conferenza straordi-

nazia fu quella di Buenos Aires

(1936). Nelle sette sezioni in cui ven-

ne raggruppata la Conferenza di

Lima, si notavano i punti 1 e 7 che

riguardavano rispettivamente l'or-

ganizzazione della pace e le que-

stioni relative all'Unione panameri-

cana. Il Presidente Roosevelt vi ave-

va inviato il ministro degli Esteri,

Cordell Hull. A Lima, Hull accen-

nò per la prima volta alla neces-

il sistema americano. Due mesi do-

po, alla Casa Bianca, lo stesso Roo-

tracciando le linee generali di una

solidarietà continentale, dalla qua-

le espressione si passava presto a

quella più attiva d'una difesa con-

tinentale. La frase dette subito luo-

go alla definizione del concetto e-

spresso come dottrina di Roosevelt

e la si fece consistere nell'opinione

che l'America dovesse venire dife-

sa per concorso comune di tutti gli

americani e non per delega conferita

agli Stati Uniti. Valeva quanto di-

re che una comune politica s'impo-

neva e, ad essa connesso, tutto un

sistema di difesa e di armamenti il

quale non poteva che far capo alla

evidente che questo indirizzo fosse

nettamente ed esclusivamente anti-

europeo o, per lo meno, tendesse in

modo visibile ad escludere l'Europa

dall'America meridionale, obbligan-

do il traffico commerciale a seguire

la via più innaturale del nord con-

tro quella consuetudinaria e più

economica dell'oriente. La Conferen-

za. intanto, provvedeva per suo con-

to ad approvare, non senza il vivo

contrasto dell'Argentina che s'era

grande industria confederale.

imperiosa di conservare intatto

faceva eco a quelle parole

Nei riflessi europei, soprattutto, questi sviluppi si manifestavano nella Conferenza dell'Avana (1940). Questa veniva preceduta da grande campagna promossa da Washington nella quale si lanciava e sosteneva l'idea d'un cartello panamericano. L'iniziativa aveva l'evidente scopo di raccogliere tutte le eccedenze dei prodotti agricoli che erano prima indirizzati verso l'Europa e di assicurare loro un favorevole collocamento sui mercati continentali ed extra continentali. Tale cartello era evidentemente finanziario e quindi manovrato dagli Stati Uniti i quali, favorendo l'uno piuttosto che l'altro dei partecipanti e giocando sui loro concorrenti interessi, intervenivano indirettamente nella politica dei singoli Stati. Argentina, Brasile, Cile e Uruguay si opposero finchè poterono a questa ingerenza, con i risultati cui abbiamo assistito. In particolare, i sudamericani non intendevano di rompere la corrente di traffico formatasi su una base centenaria con la vecchia Europa, corrente che aveva costituito una solida base economica sul concetto indiscusso della complementarietà degli interessi rispet-

Gli Stati Uniti, attraverso la Ex-

vanno mettendo le mani su tutta la produzione dell'America del Sud in modo da riprodurre su un piano mondiale ciò che l'Inghilterra aveva costituito su un piano europeo, e cioè una enorme centrale di scambio con una moneta base per tutté le operazioni che dovrebbe essere il dollaro.

E' impossibile non vedere come tutto questo contrasti con la politica economica inglese e, soprattutto, come tenda a sostituire al dominio britannico quello della bandiera confederale. Nei riguardi di tutta l'Europa, ci si trova di fronte ad un gigantesco cartello il quale obbligherebbe a prezzi d'imperio ed scambi compensati non secondo la convenienza dell'acquirente e del venditore ma secondo quella dell'intero gruppo di interessi. Difficilmente si possono scorgere i vantaggi del sistema, data la natura dei prodotti che il Sudamerica esporta; ma se ne veggono certamente gli inconvenienti.

La politica americana dimostra il suo fatale antieuropeismo, in quanto il suo presupposto è il cartellismo, quindi il monopolio. La prosperità, così costruita, non può essere universale: è soltanto particolaristica, dettata da una categoria nell'interesse di se stessa e non secondo la antica formula l'America per l'umanità. Qui il contrasto ridiventa acuto, risulta più evidente ed senziale, tra il mito e la realtà. La l'usione delle razze sul suolo americano sembrava avesse dato all'esponente più tipico di questo gigantesco fenomeno, e cioè gli Stati Uniti, una funzione equilibratrice nel campo politico come in quello economico mondiale. Tale funzione invece considerata di imperio, non solo nei confronti di paesi i quali sono governati a sistema autoritario, e cioè contraddicente con i principi americani, ma anche verso la stessa Inghilterra. Il sistema sociale nordamericano non è certo quello inglese: Abbiamo infatti - dice Hoover - un nostro speciale sistema sociale. Lo abbiamo costituite con materiali da noi trasformati. Lo abbiamo vissuto, questo sistema; costantemente lo miglioriamo e abbiamo spesso cercato di definirla Esso aborre dall'autocrazia, che combatte. Non è capitalismo, non è socialismo, non è nemmeno ana me scolanza di questi elementi.

E' questo sistema che ha operato il colpo, attraverso una lunga serie d'esperienze e di tentativi, sull'America centrale e su quella meridiona le. Esso è essenzialmente extraeuropeo, in attesa di rivelarsi esplicitamente antieuropeo. Noi siamo ancora in attesa di sapere quale possa essere il pensiero degli inglesi al riguardo: se cioè essi abbiano la sensazione che tutto quanto si va svolgendo ai danni del vecchio Continente è precisamente ai danni non solo della loro supremazia ma dei loro stessi interessi in America fuori. La funzione di Panamerica è fondamentalmente antinglese, così quanto l'idea di Panafrica lo è antiamericana, per porre al riparo, cioè, il Continente nero dalla formidabile avanzata degli Stati Uniti. peraltro già in atto e sulle vie della definitiva immissione nello sfruttamento di zone vaste e cospicue. La rottura dell'equilibrio mondiale. provocata dalla guerra in corso, ha determinato lo straripamento della gigantesca forza nordamericana in tutte le direzioni: militare verso la Europa, economica verso l'Africa, finanziaria verso il Sudamerica. Queste tre immesse correnti proiettano le risorse vitali degli Stati Uniti sulle direttrici che dovrebbero assicurare al cittadino americano, americanizzato al cento per cento, la sua prosperity. Nessuno può oggi immaginare che questo avvenire cosi immaginato costituisca un van taggio per gli europei, appena usciti dalla fornace incandescente dove insieme alla vita di milioni di uomini arde e si consuma una civiltà che ha duemila anni di vita.

RENATO CANIGLIA

SALDEZZA DEL TRIPARTITO DI FRONTE AL NEMICO

GLI ATTACCHI BRITANNICI ALLE ISOLE DI PANTELLERIA E LAMPEDUSA — CADUTA DELLE DUE ISOLE 
SALDEZZA DELLE FORZE ARMATE 
E DEL POPOLO ITALIANO — FALLIMENTO DEL QUARTO ATTACCO 
SOVIETICO NEL KUBAN — ATTACCO 
TEDESCO NELLA ZONA DI OREL 
NUOVI SCACCHI DELLE TRUPPE DI 
CHUNG KINO NEL NORD DELLACINA

Il terzo anniversario dell'entrata in guerra ha trovato il popolo italiano e le sue forze armate ferme e salde al loro posto di combattimento e più che mai animate da una risoluta volontà di resistenza e di vittoria.

Questo è, anche, il significato della dura, magnifica resistenza che ai massicci attacchi delle forze aero-navali britanniche ed alle intimazioni di resa del nemico hanno per tanti giorni opposto le piccole isole italiane affioranti dalle acque

del Mediterraneo, tra le coste afri-

Particolarmente presa di mira è stata l'Isola di Pantelleria; dopo la perdita della Tunisia, essa rapresentava la nostra posizione mediterranea più avanzata, ed in certo senso l'antemurale della Sicilia. Si spiega, quindi, l'accanimento col quale aerei avversari e forze navali leggere si sono avvicendati nel ciclo e nel mare dell'isola, con lo scopo evidente di distruggere ogni possibilità di vita della pupolazione e di recidere i nervi della guarnigione.

Tuttavia, sia il presidio sia i fieri isolani hanno seguitato ad offrire al nemico un'efficace reazione, di cui hanno fatto buona prova, in particolar modo, gli neroplani avversari, dei quali molte decine sono stati abbattuti dalle artiglierie contraeree; nè meno vigile e pronto è stato l'intervento delle artiglierie della difesa costiera, le quali hano costretto talune unità navali av

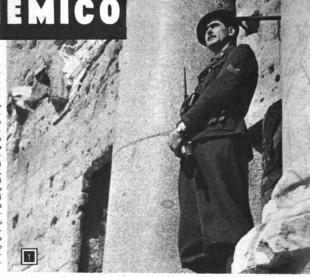

versarie, che avevano tentato di appressarsi all'isola, a volgere indietro in tutta fretta, non senza recere nei loro fianchi i segni ben visibili dei colp<sub>i</sub> ricevuti.

Due volte, poi, gli apparecchi nemici hanno lasciato cadere sull'isola dei cartellini contenenti un'intimazione di resa, ma entrambe le volte l'intimazione è rimasta senza risposta, non ostante che la seconda di esse, il giorno dieci, fosse stata rivolta al presidio dell'isola, dopo che questa era stata lungamente martellata dall'azione di un migliaio eirea di apparecchi.

In questa difesa di Pantelleria è doveroso far cenno dell'azione della Milizia Artiglieria marittima, per i risultati ottenuti contro i velivoli nemici e so alla fine, esaurita ogni possibilità di resistenza, Pantelleria ha dovuto cedero al nemico, il valore ed il significato della strenna difesa da essa opposta agli Inglesi rimangono intatti; quella resistenza vuol dire che essa verrebbe centuplicata, qualora il nemico volesse tentare le sorti su altre e più vaste isole nostre.

Come era inevitabile data la positura geografica per cui nessun soccorso era possibile portare alla guarnigione mentre la stessa potenza di attacco contro Pantelleria si rivolgeva contro di essa, Lampedusa che anch'essa per due volte aveva rifiutato la resa cedeva egualmente al nemico. La situazione che ne risulta 'nel Mediterraneo viene esaminata nelle pagine seguenti ma si vuole qui dire che nè la caduta di piccole isole, nè le offensive aeree a carattere terroristico potranno mai valere a scalfire la granitica volontà dei soldati e del popolo italiano, che vigilano lungo le coste delle nostre isole e del continente, decisi a profondere ogni loro energia ed a compiere qualsiasi estremo sagrifizio per la difesa del sacro suolo della Sul fronte russo, il maltempo che ha imperversato in questi ultimi giorni con pioggio torrenziali, che hanno impantanato il terreno come nel massimo periodo del disgelo, ha impedito che potessero effettuarsi operazioni di rilievo, da entrambe le parti.

Anche nel settore del Kuban, i bolseevichi, dopo sanguinose perdite toccate nell'ultimo attacco — il quarto della serio — non hanno ritentato la prova.

Non ostante i costosi sacrifici di vite cui le truppe sovietiche erano state sottoposte nei tre attacchi precedenti, il loro Comando non aveva esitato a raccogliere nuove unità ed a lanciarle ancora una volta contra le robuste difese germaniche, sperando-di poterne avere finalmente ragione. Ma anche questo quarto assalto non ha avuto esito diverso dai precedenti.

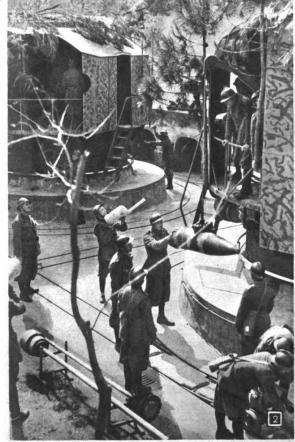



Nel giro, così, di appena un mese e mezzo, le truppe tedesche e romene hanno respinto in quell'angolo di fronte meridionale ben quattro offensive bolsceviche, l'una più violenta dell'altra; si può calcolare che non meno di 25 divisioni russe di fanteria e da 10 a 12 brigate co-razzate si siano esaurite nel vano cozzo contro il muro della difesa germanica. Queste perdite, eccezionalmente gravose, hanno costretto i Comandi sovietici a far affluire continuamente nuove forze da altri settori, notevolmente impoverendoli. Ciò vale a dimostrare, ancora una volta, quale e quanta importanza i sovietici annettano all'eliminazione di quella testa di ponte tedesca, la quale dovrebbe ridare loro il possesso del porto di Novorossijsk e riaprire la strada verso la Crimea, attraverso lo stretto di Kerk; non' per nulla Stalin ha dato l'ordine di impadronirsi della testa di ponte, a qualsiasi prezzo. E' da attendersi. quindi, che i sovietici ritentino, ancora una volta, l'attacco.

Nel settoro centrale, granatieri germanici hanno effettuato, nelle giornate dell'8 e del 9, una vigorosa puntata nelle linee avversarie; davanti ad Orel ben diciotto fortini sono stati fatti saltare ed è stato catturato buon numero di prigionieri e di armi.

Sul resto della fronte, null'alter che azioni aeree, tra le quali merita particolare menzione un attacco in massa, eseguito da non meno di 500 apparecchi tedeschi contro l'importante centro industriale di Yaroslaw. Questo centro, che copre un'area di 60 milioni di metri quadrati, comprende, tra l'altro, un grande complesso di stabilimenti per la rigenerazione della gomma. L'efficacia dell'azione di bombardamento è stata tale, che buona parte degli impianti industriali di Yoroslaw, stabiliti lungo le due sponde dell'alto Volga, sono da considerarsi, se non proprio annientati, almeno incapaci per lungo tempo di qualsiasi attività produttiva.

Nell'Oriente asiatico, si vanno accentuando sempre più i sintomi delle crescenti difficoltà, nelle quali si trovano le truppe di Chung King, specialmente dopo la caduta della

cosidetta «linea di Chang-Kai-Seek», che è miseramente crollata, non ostante che essa fosse presidiata da taluni tra i migliori contingenti di cui disponeva il dittatore cinese.

Si è avuto, inoltre, notizia di una altra grave defezione nelle file cinesi: il generale Jung Tzuheng, comandante le truppe nel settore meridionale dello Sciantung, ha anunciato la sua decisione di aderire, con i suoi 20.000 uomini, al Governo nazionale, dicendo di voler rimanere fedele al suo Paese e salvare la Cina.

Le poche altre forze — non più di quattro brigate — che ancora si trovano nello Sciantung, stanno per essere, anch'esse, eliminate dalla lotta.

In sostanza, si può ritenere che l'offensiva primaverile "nipponica sia riuscita a liberare tutto il nord della Cina dalle forze di Chung King e comuniste, le quali sono, ormai, ridotte a sole poche unità disperse e disorganizzate, male armate ed equipaggiate.

Nel Pacifico, nulla di nuovo.

ATOS

1) Nella Francia occupata dalle nostruppe: alpini di guardia al tectro romano di Orange. — 2) La complicata romano di Orange. — 2) La complicata di matteria della compositata della constanta constanta della milia prosionaloccialista addette di trasporti hanno contributo notevolmente alla costrusione della gigantesche fortilicazioni sull'Atlantico (R. D. V.).









CAN. DI Cala Bise Marino SICILIA P.Guardia P.S.Leonardo Kharuscia PANTELLERIA Mantua della Croce P. Pozzolana P.Side P. Spadillo S lacopo a Zotta P. Liscetto P. Gadir S.Chiara Q M. Gelklama P.Zin B. Montagna Grande Vito S. Frand P.Tracino M.Gelfiser Levante P'dell'Arco Montagna Grande Cala di Sataria P. del P. Pietra Rotonda Duce Grotta dello Storto M Gibeles P. tre Pietre igliolo SCOGLI GRANDI P. Salina Cuddia At Kharace P. del Rosso di Nico P. Ferrer Cala Rotonda Dietro Isola imarsi P. Polacca P. Molinazzo Balata dei Turchi

scambi dei suoi prodotti tipici, sopratutto i vini e le uve, con altri prodotti agricoli erano indispensabiii alla sua economia e alla sua vita. A maggior ragione le erano indispensabili continui approvvigionamenti di viveri ora che alla popolazione civile si era venuto ad aggiungere un presidio, in paragone assai numeroso.

Ma a Pantelleria scarseggia perfino l'acqua, tanto che è stato necessario rifornirla addirittura con cisterne, con aeroplani, con distillatori e con il relativo combustibile, con trivelle per pozzi, per rendere volta a volta e con ogni mezzo possibile meno grave la situazione di una terra sitibonda, divenuta improvvisamente superpopolata per

esigenze belliche.

Il dosaggio della difesa era pertanto di per sè stesso un arduo problema perchè un presidio molto numeroso avrebbe assicurato un elevato grado di sicurezza contro una violenta azione di sbarco in forze da parte del nemico, ma avrebbe addirittura esasperato le difficoltà logistiche; per contro un presidio assai ridotto avrebbe reso più semplici i rifornimenti, ma non sarebbe stato in grado di difendere efficacemente l'isola da un attacco diretto

Ciononostante la tecnica usata dall'avversario e gli avvenimenti stanno ad indicare gli anglo-sassoni hanno giudicato troppo costoso, o addirittura di troppo difficile e problematica riuscita, l'attacco diretto, cioè lo sbarco e la conquista effettuati affrontando una difesa ancora valida.

E' dunque meritevole di nota il fatto che gli anglo-sassoni, che pure in tante occasioni non hanno esi-

3 km.

Pantelleria è terra italiana: dimeno essa è più vicina all'Africa che all'Italia, distando appena 40 miglia dalla penisoletta di Capo Bon e quasi 60 da Capo Granitola, il punto più prossimo della costa sud-occidentale della Sicilia. Questo dato di fatto è molto importante per comprendere i più recenti sviluppi degli avvenimenti, in quanto spiega in quali circostanze geografico-strategiche si è sviluppato l'assedio anglo-sassone e si è determinata la resistenza ad oltranza opposta, in condizioni dapprima difficili, di poi addirittura tragiche e disperate del presidio e della stessa popolazione civile.

Fino dalla fine della resistenza delle Forze Armate dell'Asse in Africa settentrionale, anzi già da diverso tempo prima, Pantelleria era diventata assai difficilmente accessibile ai trasporti marittimi in

quanto essi, per raggiungere l'isola, dovevano attraversare un braccio di mare completamente esposto alla vigilanza e alla offesa aerea e navale dell'avversario e al quale gli avversari si affacciano con buone e prossime basi navali, mentre la costa meridionale della Sicilia e la stessa Pantelleria non offrono che modesti porticcioli, mal riparati sia dal punto di vista nautico sia dal punto di vista militare. Da lungo tempo, perciò, i rifornimenti di Pantelleria si erano fatti progressivamente più difficili e più radi; era quindi in atto un vero e proprio assedio aero-navale della fortezza, che nella sua struttura aveva purtroppo intrinseche debolezze costituzionii, soprattutto di natura logistica. Difatti, per la povertà del suolo, Pantelleria non era in grado neppure di sostentare la sua popolazio ne civile in tempo di pace e gli



# sa ur e e room m fi tre se se di gil gil coo fo

tato a effettuare tentativi più o meno abili di sbarco, abbiano implicitamente ammesso di non poter prevalere sui difensori di Pantelleria fino a quando questi avessero avuto un'arma in pugno, una cartuccia da sparare, un boccone per sostenere il corpo stremato e un sorso d'acqua per placare l'arsura della sete.

Gli anglo-americani si sono in definitiva attenuti ad un criterio di guerra logistica, cioè di vero e proprio assedio, affidando il risultato strategico non già all'azione tattica d'urto e al valore dei propri combattenti, ma al contrario all'azione lenta del tempo e alla enorme preponderanza dei mezzi aerei e navali tutti concentrati su questa sentinella avanzata e lontana della terra di Sicilia.

A parte le proporzioni enormemente minori (basti pensare che Pantelleria misura appena 80 Kr. 12, mentre Creta ha una superficie oltre 100 volte maggiore), l'impresa di Pantelleria, nella tecnica moderna della conquista delle isole, non solo non ha nulla di comune con l'impresa di Creta, ma rappresenta addirittura la netta antitesi. Per questo, oltrechè per il valore dei suoi difensori, la piccola isola ha potuto resistere per un mese intero dopo che l'ultima resistenza era sta ta già soffocata sul suolo tunisino.

Per quanto siamo venuti esponendo (e per quanto indicammo anche nell'articolo della scorsa settimana nel raffrontare Malta e Pantelleria e nel mettere in rilievo le sostanziali differenze fra le due isole dal punto di vista militare) si può asserire che la occupazione di Pantelleria e quella consequente di Lampedusa da parte degli anglo-

sassoni, se costituisce la perdita di un piecolo lembo di terra italiana e come tale è indubbiamente dolorosa, non ha una importanza di primo piano nella situazione geografico-strategica del Mediterraneo centrale, la quale non risulta percis sensibilmente modificata; e d'altra parte si tratta di una posiziono non semplicemente «avanzata», ma addirittura «staccata» a decino di miglia dalla Sicilia e che era ormai completamente avviluppata dalle forze e dalle posizioni nemiche.

Solo dal punto di vista strettamente tecnico, le operazioni svolte contro Pantelleria presentano un noun ingente consumo di munizioni non più reintegrabili; infliggere perdite e danni a tutte le opere dell'isola. Il cerchio di fuoco si è quindi ristretto progressivamente intorno ai difensori, i quali, a misura che avevano meno munizioni e meno armi efficienti per la reazione, venivano bombardati, mitragliati e cannoneggiati da distanze sempre minori e quindi con un tiro sempre più efficace e più idoneo a ricercare e colpire anche i piccoli bersagli, come per esempio i singoli pezzi di artiglieria.

E' notevole anche il fatto che i mezzi di attacceo impiegati dal-

logorarla ulteriormente. Questo « crescendo » dei mezzi scagliati contro l'isola, che è salito alla cifra favolosa di 1000 o 1500 aerei nel corso di una sola giornata, si direbbe quasi la manifestazione di uno scatto di impazienza degli attaccanti che si vedono ancora fermi di fronte alle difese, dopo diverse settimane di assedio e dopo attacchi senza numero. Ma, anche nella sua manifestazione di impazienza, il nemico è rimasto sostanzialmente guardingo di fronte alla difesa, giacchè solo quando essa era praticamente annullata e non prima, ha osato mettere il piede nell'isola.

A lungo andare la schiacciante prevalenza dei mezzi nemici ha avuto buon giucco, se pure al prezzo di un logoramento non indifferente di questi stessi mezzi, e non solo per i due effetti concomitanti cui prima si è accennato e cioè consumo di munizioni e inutilizzzazione di armi.

Altri complessi effetti dovevano inevitabilmente derivare dalle violentissime e continue azioni di bombardamento estese a tutta la superficie dell'isola, quali interruzioni delle comunicazioni stradali, telegrafiche e telefoniche, distruzione delle case, delle baracche e dei ricoveri, inutilizzazione dei pozzi, delle cisterne, dei magazzini, incendi dei combustibili, esplosioni dei depositi di munizioni, smantellamendelle centrali elettriche, delle stazioni radiotelegrafiche, dei mulini, dei forni. La pioggia di ferro e di fuoco proveniente dal cielo e dal mare, trasformando l'isola in un vulcano, ha certo avuto complessi effetti di questo genere ed ha tolto il sonno per molti giorni e molte notti ai tenaci difensori. La resa alla quale essi hanno dovuto alla fine sottostare non è, è vero, la conseguenza di un attacco sferrato dal nemico sbarcando in forze nell'isola; ma questo dimostra appunto che fino a quando i soldati e i marinai italiani hanno conservato una sia pure modesta possibilità di vivere e di combattere, il nemico ha preferito bombardarli da lontano anzichè scendere a contendere ad essi palmo a palmo un piccolo lembo del suolo della loro Patria.



GIUSEPPE CAPUTI

tevole interesse per gli studiosi del l'arte della guerra.

Come si è già rilevato, l'impresa è stata condotta innanzitutto con criteri logistici e cioè basandola essenzialmente su una azione di blocco e di logoramento intesa per un verso a impedire l'afflusso dei rifornimenti e dei rinforzi e per un altro verso ad accelerare il consumo spontaneo o imposto delle risorse degli assediati.

I due fattori blocco e logoramento si sono cioè integrati a vicenda e mentre il primo ha costiuito per così dire lo sfondo di tutto il cielo operativo l'azione di logoramento si è appesantita e intensificata attraverso un procedimento che ora esamineremo. A sua volta il logoramento è stato affidato tanto ad azioni di bombardamento navali, quanto ad azioni di bombardamento aereo.

Così le une come le altre, partendo rispettivamente dalle quote e dalle distanze maggiori e diminuendo progressivamente le une e le altre a misura che la difesa si affievoliva, hanno mirato ad un duplice risultato: costringere la difesa ad l'avversario — rispettivamento incrociatori e cacciatorpediniere, aerei bombardieri e aerei da caccia — sono aumentati progressivamente di numero a misura che la difesa era provata e logorata o che quindi minori mezzi sarebbero stati sufficienti per impegnarla o RILIEVO DI PANTELLERIA — LE POSIZIONI DI PANTELLERIA E LAMPEDUSA NEL CANALE DI SICILIA — 1)
I nostri MS collaborano con le forse
di terra e di mare germaniche alla
disea della testa di poste del Kuban
— 2) Una nostra unità h pariena
da una base mediterramea, per una
crociera di guerra (Foto R. G. Luce).





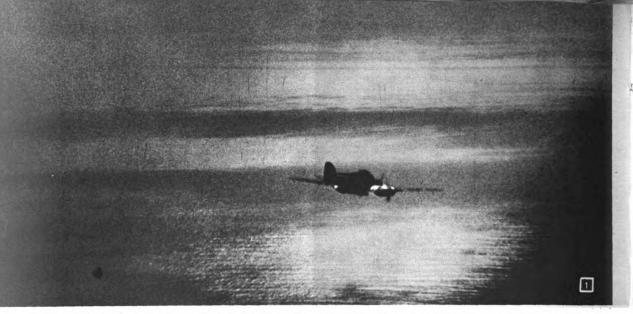

## IL TERZO ANNO DI GUERRA AEREA

Dando uno sguardo panoramico alle caratteristiche assunte dalla guerra aerea nel settore mediterraneo durante il terzo anno del suo svolgimento, noi possiamo dividere quel periodo di tempo in due fasi nettamente distinte:

1ª fase (giugno-ottobre 1942): iniziativa aerea da parte dell'Asse;

2º fase (novembre 1942 giugno 1943): lotta per il predominio aereo e preponderanza di iniziative da parte del nemico.

Quelle caratteristiche furono strettamente collegate con lo sviluppo delle operazioni sul fronte terrestre e nel settore marittimo e. nonostante le vicende non liete che ebbero a svolgersi nella seconda fase del periodo considerato, pure l'attività delle nostre forze aeree si svolse con rifmo mai attenuato e, rispetto alla quantità degli effettivi impiegati, raggiunse risultati che meritano la nostra riconoscenza e la nostra profonda ammirazione.

L'inizio del terzo anno di guerra nel Mediterraneo trovò le nostre forze terrestri navali ed aeree in pienissima attività offensiva sia sul fronte libico che sulla contesa via del Mediterraneo. Sul primo le truppe dell'Asse, travolgendo ostacoli di tutti i generi, misero il nemico in condizione di dover rapidamente sgombrare le zone di Bir Acheim, El Mekili e Tobruk, inseguendolo poi al di là del vecchio confine, conquistando il campo trincerato di Marsa Matruk e tallonando le divisioni avversarie fin quasi alle porte di Alessandria; sulla seconda, in due memorabili scontri contro grossi convogli nemici diretti verso il Mediterranco Centrale, le nostre formazioni aeree e navali ancora una volta seppero dimostrare quanto fosse pericolosa la traversata di quelle acque anche da parte delle più poderose formazioni navali che l'Inghilterra potesse mettere insieme.

Vi furono periodi in cui la R.A.F., nonostante si accostasse durante l'artirata alle sue grandi basi della valle del Nilo disertò completamente il cielo per varie giornate, mentre i nostri reparti di volo, nonostante che si allontanassero sempre più dalle proprie basi e si inoltrassero in pieno deserto egiziano, i cui campi d'aviazione erano stati distrutti e privati di tutte le risorse da parte del nemico in ritirata, tennero costantemente e vittoriosamente il cielo.

Malta intanto, dopo il terribile martellamento subito nei mesi precedenti, aveva urgente bisogno di rinforzi e di rifornimenti di tutti i generi e in questa stessa rivista sono stati riferiti i vari episodi di una lotta culminante nello scontro del 12 giugno in cui su 30 piroscafi partiti, 2 soli riuscirono a raggiungere Malta. In tre giorni di lotta la sola R. Aeronautica affondò due incrociatori, tre cacciatorpediniere e 8 piroscafi, danneggiando con bombe e siluri altre 18 unità, tra cui navi da battaglia e portaerei. A questi danni vanno aggiunti quelli provocati dalla R. Marina e da aliquote dell'Aviazione tedesca.

Fallito questo tentativo, gli inglesi compresero finalmente che era necessario assicurare ai convogli ma scorta aerea più potente (segno questo delle profonde ferite che il nemico aveva riportato a causa degli attacchi aerei) e il 10 agosto, riunite a Gibilterra 4 portaerei (neconvoglio precedente le portaerei erano due), presero il mare tentando nuovamente di accompagnare a Malta un grosso convoglio.

Circa 800 apparecchi italiani si alternarono in violenti attacchi sullanavi avversarie, affondando complessivamente un incrociatore pesante, un cacciatorpediniere e 8 grandi piroscafi, e danneggiando altre 19 unità, tra cui la portacrei « Illustrious » e la nave da battaglia « Rodney ». Nel Canale di Sicilia entrarono in azione anche le motosiluranti e i sommergibili italiani che affondarono un numero notevole di unità, tra cui gli incrociatori «Manchester» e «Cairo».

Le perdite subite in quei due memorabili scontri furono così preoccupanti, che un portavoce dell'Ammiragliato britannico, in una pubblica riunione a Londra, nel mese di ottobre ebbe a pronunciare le Se-



guenti testuali parole: « I bombardieri siluranti impiegati dall'Italia nel Mediterraneo rappresentano la più grave minaccia alla nostra navigazione ».

Ma il nemico non poteva rassegnarsi al consolidamento delle nostre posizioni alle porte di Alessandria e andava ammassando nella valle del Nilo le più ingenti forze terrestri e aeree che la sua industria e soprattutto quella nordamericana fossero in grado di fornire. Nella prima quindicina di ottobre il dispositivo d'attacco avversario era pressochè ultimato. Le prime avvisaglie aeree della nuova fase che si iniziava ebbero ciononostante risultati disastrosi per il nemico, che in singole giornate operative si vide abbattere dalla nostra caccia infaticabile una sessantina di apparecchi nei ripetuti scontri, nei quali i nostri cacciatori si trovarono sin dall'inizio in una situazione di netta inferiorità numerica.

Allorchè venne iniziato il ripiegamento delle nostre truppe, l'Aviazione dovette ripiegare anch'essa con le sue basi e in piena crisi dovette fronteggiare le esigenze più impellenti, imposte dalla difficilissima situazione in cui le nostre retro-





guardie vennero a trovarsi. Essa contrastò alle numerose e potenti formazioni aeree nemiche la loro libertà d'azione in duelli aerei di un'asprezza fino allora inusitata, nella quale la tradizione di aggressività dei nostri piloti si rinsaldò con gesta veramente leggendarie.

Il tradimento francese intanto permetteva agli anglosassoni di sbarcare sulle coste del Marocco e dell'Algeria, creando così un capovolgimento della situazione strategica generale mediterranea e costringendo le forze dell'Asse ad affrontare altri formidabili problemi.

Per una intera settimana le nostre forze aeree, specialmente della Sardegna, di giorno e di notte si avvicendarono sui vari porti di sbarco e con bombe e siluri affondarono varie unità da guerra e mercantilli, mentre altre più numerose ancora seriamente danneggiarono.

Approfittando poi della sosta che il nemico si era imposta nei riflessi dell'occupazione di Tunisi e Biserta, per troppa prudenza non incluse nel piano iniziale di sbarco, l'Aviazione sfruttò a fondo l'errore avversario e i primi convogli aerei raggiunsero la Tunisia, trasportando i primi contingenti di truppe, destinati a presidiare i punti più importanti. Allorchè i primi reparti angloamericani si presentarono tra Tunisi e Biserta, furono affrontati e respinti dalle nostre forze, che poterono allargare frattanto la no stra testa di ponte.

Sei mesi doveva durare la campagna tunisina e le forze aeree dell'Asse, giorno per giorno e può dirsi notte per notte, non hanno avuto soste 'nell'assolvimento dei molteplici compiti imposti dalla delicata situazione. Oltre all'impiego nel campo tattico vero e proprio, oltre all'offesa alle basi navali e alla navigazione del nemico, esse si prodigarnon in maniera superlativa nel servizio degli aeroconvogli e nella scorta alla nostra navigazione, diu turnamente insidiata dai mezzi na-

vali e aerei del nemico, il quale, con l'occupazione di tutta la Libia e l'avvenuto congiungimento della VIII Armata con le Armate sbarcate in Algeria, disponeva ormai delle ingenti forze aeree delle varie Armate congiuntesi.

Quanto all'attività svolta dall'Aviazione italiana sul fronte orientaie, basterà ricordare che l'appoggio da essa dato all'Armata Italiana in Russia ebbe a svilupparsi oltre che sul campo di battaglia vero e proprio, anche nei servizi di rifornimento e di collegamento, che in certe fasi della lotta condizionavano in un certo senso la vita bellica dei reparti, specie durante il crudo inverno russo. Durante l'offensiva invernale sovietica quelle forze aeree, con in testa il loro eroico comandante, il Generale di Brigata Aerea Enrico Pezzi, non rientrato da una missione bellica, si trovarono impegnate in una forma di attività quanto mai difficile e logorante per soccorrere le forze accerchiate, mantenere i collegamenti, trasportare i feriti e i congelati, portare aiuto ai reparti in ripiegamento sotto la bu-

Sfruttando la sua attuale superio rità di mezzi aerei e la nuova situazione strategica determinatasi nel Mediterraneo, il nemico da qualche mese ha accentuato la sua offensiva aerea sulla Sicilia, sulla Sardegna e su regioni peninsulari, dando ad essa un carattere prevalentemente terroristico, allo scopo dichiarato di fiaccare la resistenza dell'Italia. Quanto questo calcolo sia errato l'avvenire si incaricherà di dimostrarlo. Per intanto notiamo che la reazione controacrea ed acrea dell'Asse si va facendo ogni giorno più efficace e costringe il nemico a pagare un pedaggio sempre più oneroso per le sue iniziative, secondo quanto il nemico stesso è costretto a riconoscere.

Quanto poi al dominio del Mediterraneo, a seguito degli avvenimenti tunisini, l'Evening Standard dichiara che non è ancora il caso di parlare di dominio alleato e nello stesso giornale Lord Winster, ex Sottosegretario de ll'Ammiragliato ingrese, ha dichiarato che il Mediterraneo deve essere considerato tutto al più come « un mare di nessuno», per il cui dominio sarà necessario combattere ancora e violentemente in cielo e in mare».

All'inizio del quarto anno di guerra le nostre forze aeree seguitano a prodigarsi senza tregua nei nuovi, pesanti compiti. Esse sanno che la lotta sarà durissima, in misura ancora maggiore che per i paesato; e come per il passato esse seguiteranno a dare il meglio di se stesse per la grandezza della Patria.

### VINCENZO LIOY

1) Nostri esrosilurenti ell'attecco — 2. Un cacciatorpediniere inglese colpiti. (Foto ripresa col telesciettivo) (Foto ripresa col telesciettivo) (Foto ripresa col telesciettivo) (Foto ripresa col color c



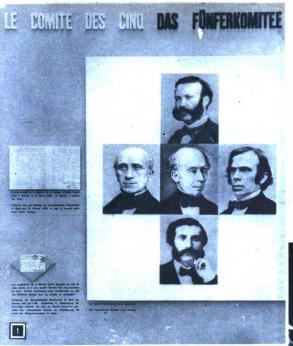

laureatosi nel 1839, si trovava arruolato come chirurgo militare nell'esercito borbonico quando nel 1848 fu destinato a far parte del corpo di spedizione in Si-cilia. In quella occasione dette la prima prova del suo rispetto verso i feriti, anche se si trattasse di nemici, quando al feroce generale Carlo Filangeri, inviato a sedare la rivolta e che voleva la strage dei ribelli sani o colpiti che fossero, rispose che per lui tutti i feriti erano sacri. Fu perciò accusato di insubordinazione grave e se potè sfuggire alla fucilazione lo dovette all'intervento di Re Ferdinando che nutriva per lui grande stima e benevolenza. Si trattava difatti di un grande scienziato cui ancor oggi si deve riconoscere il merito di essere stato l'ideatore della cura del restringimento intestinale sussistente dopo l'erniotomia, mediante l'introflessione digitale nell'intestino e della cura chirurgica dell'anchilosi

Capua il 13 giugno / 1815 e ne III. Riscosse l'adesione di sovrani, di governanti e di scienziati e nel giugno 1861 già Henry Arrault, fornitore delle armate francesi, reclamava l'inviolabilità dei medici militari, degli infermi e delle ambulanze. Venne soltanto un anno dopo la proposta del Dunant, ma essa fu più fortunata perchè la Società Ginevrina di Utilità Pubblica facendola propria, il 9 febbraio 1863 nominava una Commisione la quale compilò uno schema di concordato internazionale da approvare in una conferenza internazionale indetta a Ginevra per il successivo 26 ottobre. A questa seduta il Pa-lasciano non venne invitato e nemmeno fu ricordato il suo nome ma al suo posto poteva partecipare il dottor Appia socio della Pontaniana e che aveva vinto il premio Palasciano. Nè in seguito il grande clinico napoletano fu più fortunato poichè sebbene avesse esteso la sua attività insistendo affinchè il principio di neutralità, che la convenzione di Ginevra ave-

## LA CROCE ROSS

L'orrore della carneficina e della carne strazlata che aspettava un vano soccorso, fu così espressa dal filantropo Dunant: « Sulle lastre degli ospedali e delle chiese di Castiglione sono stati deposti, fianco a fianco, feriti di tutte le nazioni: francesi ed arabi, tedeschi e slavi.

Alcuni, immaginandosi che l'acqua fresca, versata sulle ferite purulente, vi faccia nagià scere i vermi, rifiutano di lasciarsi inumidire le bende, altri, dopo avere avuto il privilegio di essere bendati dalle ambulanze volanti, non lo furono più durante la sosta forzata a Castiglione: le bende, serrate all'eccesso in previsione delle scosse della strada non sono state nè rinnovate nè allentate e si risolvono in una vera tortura. Nero il viso per il gran numero di mosche che si posano sulle loro piaghe, gli uni volgono da ogni parte occhiate smarrite, che non ottengono risposta: addosso ad altri, il cappotto, la camicia le carni e il sangue, hanno formato un miscuglio orribile, ove i vermi già si divincolano. Qui un soldato, interamente sfigurato; la lingua gli esce emisuratamente dalla mascella strappata, spezzata; si agita, vuole alzarsi... Afferro una manciata di garza, la tuffo nel secchio che mi portano appresso, spremo l'acqua di questa specie di spugna sull'apertura informe che gli tiene luogo di bocca. Là, un altro infelice; una

parte del viso gli fu portata via da un colpo di sciabola; il naso, le labbra, il mento, sono separati dal resto della faccia. Nell'impossibilità di parlare e mezzo cieco egli fa cenni con la mano, e con questa pantomima che stringe il cuore, attira su di sè l'attenzione. Un 'terzo, col eranio spalaneato, spira; cervella si rovesciano sulle la stre della chiesa. I compagni di sventura lo respingono col piede perchè ingombra il passaggio ».

Da questa rievocazione raccaprie ciante sorge nel «Souvenir de Solferino » che Enrico Dunant pubblicò nel 1862 la proposta di istituire grandi associazioni di volontari dell'assistenza « che avessero lo scopo di praticare in guerra l'assistenza ai feriti ».

In questa sua idea il filantropo ginevrino era stato preceduto dal medico chirurgo napoletano Ferdinando Palasciano. Questi nato

del ginocchio. La benevolenza sovrana non valse tuttavia a risparmiargli dieci anni di persecuzioni che peraltro non lo distolsero dalle proprie convinzioni per modo che divenuto nel 1852 primario dell'ospedale degli Incurabili di Napoli e mutate le situazioni politiche con la liberazione del Begno delle Due Sicilie, con accresciuta autorità egli poteva, in una seduta dell'Accade mia Pontaniana di Napoli del 28 aprile 1871, sostenere il criterio della inviolabilità dei feriti di guerra terminante col voto « che le poten-. ze belligeranti, nella dichiarazione di guerra riconoscessero reciprocamente il principio della neutralità dei combattenti feriti o gravemente infermi per tutto il tempo della cura, e che adottassero rispettivamente l'aumento illimitato del personale sanitario durante tutta la durata delle operazioni ». L'Accademia deliberò di trasmettere il voto a Vittorio Emanuele e a Napoleo-

va sanzionato il 22 agosto 1864 per i feriti delle battaglie di terra, foese esteso anche a quelli delle battaglie navali, quando in una nuova riunione ginevrina del 1868 la questione fu esaminata ed approvata. al posto del Palasciano furono invitati il dottor Baroffio e il capitano di fregata Cottrau. Ma del Palasciano era l'organico progetta di riforma che fu discusso ed il silenzio di cui si volle circondare la sua figura e la trascuratezza in cui fu posta la sua opera non valgono ad offuscare la priorità scientifica dela sua idea.

Fu comunque il comitato ginevrino costituitosi in comitato internazionale che avviò le pratiche presso i governi e fu il Consiglio Federale svizzero ebe diramò a tutti gli stati d'Europa e a qualcuno di America, l'invito a partecipare a quella Conferenza Internazionale che si riuni a Ginevra dall'8 al 22 agosto 1864.



L'Assemblea proclamò per il tempo di guerra la neutralità delle ambulanze e degli ospedali militari e del personale addettovi: concesse la immunità ai privati che portassero conforto ai feriti; affermò il diritto dei feriti di qualunque nazione di essere raccolti e curati; e adottò quale segno di neutralità la croce rossa in campo bianco. La convenzione fu rielaborata nel 1906 e vi fu ribadito il principio che, sotto riserva delle cure da prestar loro, i feriti e i malati di un esercito caduti in potere dell'altro belligeran te sono prigionieri di guerra e che ad essi si applicano le regole generali del diritto delle genti. Nella Conferenza di Ginevra del luglio 1929, che emendò sulla scorta degli insegnamenti della guerra il testo del 1906, fu precisato poi che, se il personale delle sanità militari e delle società private di assistenza, debitamente riconosciute dalle autorità militari, cade in potere del nemico, deve essere restituito al-

Fu forse fortuna che dall'atto stesso della sua fondazione il comitato risultasse composto di cinque ginevrini per cui la qualifica di internazionale risultava soltanfo in rapporto all'attività che intendeva svolgere, prendendo sede nella libera e neutrale Svizzera.

Conformemente agli statuti il comitato internazionale della Croce Rossa, C. I. C. R., viene pertanto reclutato fra cittadini svizzeri e senza che il numero dei membri possa mai superare i 25. Presieduto dal generale Dufur nel periodo 1863-64, da Gustavo Moynier nel 1864-1910 da Gustavo Ador nel 1910-1928 e da Max Huber dal 1928 in poi, l'Istituto ha essenzialmente lo scopo di vegliare che siano rispettati i principii fondamentali della Croce Rossa e che siano applicate le convenzioni umanitarie e particolarmente quella ginevrina, di favorire nei vari paesi la creazione di Croci Rosse nazionali e di riconoscerle come tali dopo una verifica dei prinpipii sui quali sono basate, di creare



in caso di conflitto agenzie internazionali per il soccorso delle vittime di guerra, di servire come intermediario sia in pace che in guerra fra i governi e le società nazionali della Croce Rossa per compiere o facilitare l'opera di soccorso dovunque si manifesti una umana sofferenza.

Le istituzioni nazionali che dal 1864 in poi hanno raggiunto il numero di 63 si sono raggruppate nel 1919 in una lega delle società della Croce Rossa. Fondamentale è rimasta peraltro l'azione del Comitato intesa a far sì che le provvidenzo e l'assistenza si uniformassero a necessità in continua evoluzione e fra gli ultimi risultati raggiunti sono da annoverare le misure per la umanizzazione della guerra con la estensione delle garanzie di buon trattamento anche ai civili che si trovino internati o liberi entro le frontiere degli stati belligeranti. Studi preparatori erano stati messi a punto e nel 1934, alla 15º Conferenza Internazionale della Croce Rossa riunitasi a Tokio era stata ventilata una convenzione internazionale che avrebbe dovuto essere tradotta in precisi impegni da una

successiva conferenza diplomatica. Lo scoppio della guerra sopravvanzò tale avvenimento, ma il Comitato Internazionale della Croce Rossa non abbandono perciò i civili al loro destino e grazie alle trattative condotte riusei ad ottenere che gli stati belligeranti considerassero i civili internati alla stregua di prigionieri almeno per quanto concerne l'alimentazione, il trattamento e in modo particolare la facoltà di corrispondere con le loro famiglie.

Ma questo ci conduce a considerare quella che è una essenziale funzione del Comitato Internazionale della Croce Rossa che ci proponiamo di trattare in altro articolo.

L SCELBI

Croce Rosso Internacionale — 2) Le seines pucchi s bethis per i prigho come perchi s bethis per i prigho della come perchi e seines perchi e seines perchi e seines perchi e seines per perchi e seines perchi e seines per perchi e seine perchi e s



belligerante al quale appartiene appena le esigenze militari lo permetteranno. In attesa, continua ad esercitare i propri uffici sotto la direzione del nemico e, di preferenza, viene impiegato a curare feriti e malati dell'esercito del quale esso stesso fa parte. I belligeranti gli assicureranno, mentre è in loro potere, lo stesso alloggio, gli stessi assegni e lo stesso soldo che spetta al personale corrispondente del loro esercito rispettivo. Nella stessa conferenza, la delegazione italiana propose, che la protezione e la cura dei grandi feriti e dei malati gravi in guerra, si integrino con la dichiarazione della loro neutralità, finora concessa al personale sanitario. Questa proposta fu accolta in forma di voto ai governi e si risollevava così in una grande riunione internazionale di plenipotenziari esperti, l'originale proposta del nostro grande e misconosciuto Palasciano.







Intensa attività lavorativa in uno stabilimento per la produzione bellica — 1) Reparto la minazione — 2) Reparto fonderie (R. G. Luce)

### 2393. BOLLETTINO N. 1105.

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 1 giugno:

Al largo di Capo Bon (Tunisia) bom-

Al largo di Capo Bon (Tunisia) bom-bardieri germanici attaccavano, nel tardo pomeriggio di ieri, un convoglio affondando un pirosezafo ed incendian-done un secondo. E' continuata l'offensiva serea nemi-ca contro l'isola di Pantelleria le cui artiglierie hanno distrutto due appa-recchi. Due altri sono stati abbattuti in combattimento dalla caccia italo-

germanica.

Azioni di spezzonamento e di mitragliamento, effettuate da velivoli avversari lungo le coste calabre e sarde, causavano qualche vittima e danni di lieve entità.

### 2394. BOLLETTINO N. 1106.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-mate comunica in data 5 giugno:

Il Quartier Generate actite rorze armate comunica in adata 5 giugno.
L'aviazione dell'Asse ha bombardato, questa notte, il porto di Algeri.
Su Pantelleria, nel corso di violenti attacchi arei, 4 velivoli sono stati distrutti dalle artiglierie.
Una duplice incursione avversaria, causava danni e vittime nei diptorni di Taranto, dove un « Liberator» precipitava colpito dal Tuoco della difesa.
Batterie contraeree, entrate in azione contro una formazione nemica che sortolava il territorio della provincia di Trapani, abbattevano con aggiustati tiro 4 apparecchi. Un altro bimotro s'inabissava in mare, nei pressi dell'isola di Favignana, in seguito a combattimento con la nostra caccia.
Nel cielo di Matta cacciatori germanici hanno abbattuto uno « Spitfire».

Fra la popolazione della provincia di Taranto, a seguito delle incursioni ci-tate dal Bollettino di oggi, si deplorano 24 morti e 41 feriti

### 2395. BOLLETTINO N. 1107.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-mate comunica in data 6 giugno:

mate comunica in data 6 giugno:
Unità navali hanno effettuato azioni
di fueco contro l'isola di Pantelleria,
ripetulamente e violentemente bombardata anche della aviazione avversaria.
Incursioni nemiche su La Spezia e su
località della provincia di Cagliari facevano qualche vittima e causavano
danni limitati. Sono stati abbattuti, nel
corso della giornata, il o velivoli: 3 dalla caccia e uno dal tico contraereo in
Sartiegna, uno dalla caocia e 3 dalle
batterie a Pantelleria, uno dai cacciaDurante un attacco careo contro nostre isole dell'Egeo, un apparecchio,
colpito ed incendiato dal fueco della
difesa, precipitava in mare.

### DOCUMENTI E BOLLETTI DELLA NOSTRA GUERRA

2396. BOLLETTINO N. 1108.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-ate comunica in data 7 giugno:

In Mediterraneo un sommergibile ne-mico è stato affondato da mezzi della R. Marina.

R. Marina.
Plurimotori avversari hanno bombardato Messina, Reggio Calabria ed altre
minori località dello Stretto. Nostri
cacciatori impegnavano la formazione
abbattendo 4 quadrimotori; un quinto
precipitava raggiunto dal tiro contrae-

reo.

Anche ieri Pantelleria è stata obiettivo di reiterate incursioni nel coradelle qualii, ad opera della caccia e delle batterie della difesa, 7 velivoli venivano distrutti.

In combattimento con cacciatori tedeschi, il nemico ha perdufo altri 2 bombardieri a sud della Sicilia ed uno Spittre: sull'isola di Linosa (Lampe-Spittre: sull'isola di Linosa (Lampe-

dusa).

Dalle operazioni della giornata 3 nostri aerei non sono ritornati alle basi.

Le perdite della popolazione della provincia di Reggio Calabria, finora accertate a seguito dell'incursione di cui dà notizia il Bollettino odierno ammontano a 50 morti e 7 meriti; non au-cora precisate quelle di Messina.

### 2397. BOLLETTINO N. 1109.

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in dato 8 giugno:

At quarter Generate active rore armate commica in data 8 giugno.

Al largo di Bona nostri aerosiluranti hanno attaceato un convoglio scoftato incendiando un piroscafo da 5.000 tonnellate e colpendo un'altra grossa unita.

Un tentativo di sbarco effettuato da clementi britannici contro l'isola di Lampedusa è stato prontamate respinatemente del contro l'alcola di Lampedusa è stato prontamate respinateuni mezzi naveli del nemico.

Il presidio di Pantelleria, reagendo con immutato valore all'ininterrotta azione aerea nemica, ha ieri distrutto e velivoli; altri 3 apparecchi precipitavano a seguito di combattimenti impegnati, nel cielo dell'isola, con la caccia germanica.

Su Messina e sui dintorni di Trapani bombardieri avversari compivano in-

cursioni che causavano sensibili danni: cursion che causavano sensibili danni; in corso di accertamento le perdite. Le artiglierie della difesa abbattevano un apparecchio a Messina e 4 a Trapani caduti 2 presso il semaforo di S. Teo-doro e 2 a sud di Favignana.

Nell'azione dei nostri aerosiluranti, legnalata dall'odiarno Bollettino, si so-no particolarmente distinti i seguenti Tenente Pandolfo Francesco da Aci-

reale (Catania);

— Maresciallo De Maurizis Giovanni da S. Martino in Pensilis (Campobasso).

2398. LE PERDITE ITALIANE NEL MESE DI MAGGIO.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-mate comunica in data 8 giugno:

Le perdite verificatesi nel mese di maggio e quelle non comprese in pre-cedenti elenchi, per le quali sono per-venuti sino al 31 maggio u. s. i docu-menti prescritti o le segnalazioni nominative, sono:

ESERCITO E M. V. S. N.

Africa Settentrionale — Caduti: 2.571 (solo per 546 à pervenuta comunicazione documentata); feriti 4.950; dispersi 97.582.

Russia — Caduti 627 (nominativi non pubblicati nel mese di febbraio ma com-presi nel numero di 3.125 di cui alla 16a lista).

Balcania e rimanenti territori occu - Caduti: 532; feriti 1.167; disperse

Territorio metropolitano 209; feriti 318; dispersi 169.

MARINA Caduti 226; feriti 461; dispersi 582. AERONAUTICA

Caduti 106; feriti 73; dispersi 63. MARINA MERCANTILE

MARINA MERCANTILE
Coduti 28; fortii 36; fortio 34.
Gli elenchi dei Caduti sono pubblicati
in un supplemento straordinario odierno dei giornale « Le Forze Armate».
Al gloriosi combattenti e alle loro famiglie va la commossa, imperitura gratitudine della Patria.

Il Bollettino del Quartier Generale delle Forze Armate comunica, con la consueta precisione, le cifre concernenti le peratet verificatesi, sul fronte tu nissno, nel mese di maggio.

I dati, per quanto si riferisce ai caduti ed ai feriti, sono quelli «segnalari» al Quartier Generale fino al 10 maggio e documentano l'alto valore dei nostri soldati in terra d'Africa.

Al fali dati si aggiungono quelli dei dispersi i quali sono, in maggioranza, gli eroici combattenti della gloriosa pr. Armata che, sorretta da fede incrollabile nei destini della l'atria, alla stragrande preponderanza in uminimezza con la considera del considera del control del del del mentione con la considera del control del del mentione del control del del mentione del control del del mentione del mentione del control del del mentione del mentione del mentione del control del del mentione del mention

### 2399. BOLLETTINO N. 1110.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-mate comunica in data 9 giugno:

Il presidio dell'isola di Pantelleria, che durante la giornata di ieri ha su-bito un ininterrotto attacco aereo, non ha risposto all'intimazione di resa fat-ta dal nemico.

ta dal nemico.
L'isola è stata anche bombardata violentemente da una grossa formazione
navale: una unità nemica è stata colpita da nostri velivoli dalssalto.
Durante gli attacchi aerei sono statidistratti 5 velivoli nemicoi dalle battetati dalla del 30Stormo 3.4 del 30Stormo 3.4 del 30Stormo 3.4 del 30-

Stormo.

Sulle coste meridionali della Sicilia la caccia tedesca abbatteva 2 «Spitfire». Un'incursione avversaria su Carbonia e dintorni causava il crollo di qualche fabbricato e alcuni incendi: si deplorano pochi feriti. Colpiti dalla reazione contraerea, 2 apparecchi cadevano l'uno a Calasetta e l'aliro a S. Anticoo (Ca-

### 2400. BOLLETTINO N. 1111.

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 10 giugno:

Sono ieri continuate le azioni aeree avversarie su Pantelleria: nel cielo del l'isola 6 apparecchi venivano abbattuti dalla nostra caccia, 5 da quella germa-

dalla nostra caccia, y ua queria sermica.

Formazioni di plurimotori hanno bombardato località dei dintorni di Catania facendo vittime tra la popolazione civile e causando danni limitati: 2 quadrimotori, colpiti dai nostri cacciatori,

precipitavano in mare.

Dalle operazioni degli ultimi due giorni 4 nostri velivoli non sono rientrati.

Le perdite finora accertate tra la po-polazione civile nei dintorni di Cata-nia, a segnito dell'incursione citata nel bollettino odierno, ascendono a 41 morti e 91 feriti.







prodezze dei "gangster" volamii: A Napoli la chi'esa dell'Ospedale otta ad un mucchio di macerie — 2) A Catania gli avanzi schelettici i della Madonna della Salette — 3) A Civitavecchia: la piccola Mause ia al capo con conseguente paralisi del braccio sinistro (R. G. Luce).

### CALENDARIO DEGLI AVVENIMENTI

VENERDI' 4 - Situazione militare.

Sul fronte orientale attacchi sovietici respinti nella zona di Velisc. Attività aerea gerunanica nel Caucaso e sul Donez. Nel Mediterraneo attacco aereo a un convoglio nemico al largo del Capo Bon. Offensiva aerea nemica contro l'isola di Pantolleria.

SABATO 5 - Avvenimenti politici e diplomatici.

A Berlino il Ministro degli armamen-ti, Speer e il Ministro della propaganda, Goebbels, fanno importanti dichiarazio-ni sulla produzione bellica tedesca e sui fini di guerra della Germania.

Situazione militare.

Sul fronte orientale attività nerea germanica sul Volga. Nel Mediterraneo attacco aereo ad Algeri. Continua l'attacco nemico a Pantelleria. In Occidente attacco aereo tedesco a Easthourne e sull'Inghilterra centrale e meridionale. DOMENICA 6 - Avvenimenti politici e diplomalici.

Il Presidente Laval pronuncia un di-scorso sulla politica del Governo di Vichy verso l'Italia e la Germania.

Situazione militare. Situazione militare.
Sul fronte orientale attacchi sovietici respinti nella zona di Krimskaja. Attacco aereo tedesco sulla città di Gorki (Volga). Nel Mediterraneo bombarda-nento navale dell'isola di Pantelleria. Incursioni aeree nemiche su La Spezia e sulla provincia di Cagliari. In Estremo Oriente savanzata nipponica verso Ciung. King.

LUNEDI' 7 - Situazione militare.

Sul fronte orientale attacchi sovietici nel Kuban. Attacco aereo tedesco alla città di Gorki. In Occidente attacca ae-reo tedesco a Eastbourne. Nel Mediter-ranco incursione aerea nemica su Mes-sina, Reggio Calabria e Pantelleria. In Estremo Oriente bombardamento aereo di Ciung - King.

MARTEDI' 8 - Avvenimenti politici e diplomatici.

Il Presidente della Repubblica Turca

Il Presidente della Repubblica Turca promuncia un discorso, riafformando la seutralità della Turchia. In Argentina è formato un nuovo Governo presieduto dal generale Pedro Ramirez, che ha fatto importanti dichiarazioni sulla politica estera della Repubblica sud americana.

Situazione militare.

Sul fronte orientale attacchi aerei te-deschi su un centro industriale nemi-co. Nel Mediterranee colpo di mano fal-lito sull'isola di Lampedusa. Attacco aereo su un aerodromo della Tunisia. In Estremo Oriente battaglia cino-glap-ponese nello Sciantung.

MERCOLEDI' 9 - Situazione militare.

Sul fronte orientale soarsa attività aerea. Nel Mediterraneo intimazione di resa respinta dal presidio di Pantelle-ria, Incursione aerea nemica su Carbo-nia. Nel Pacifico meridionale combatti-mento aereo sulle isole Russell.

GIOVEDI' 10 - Avvenimenti politici e diplomatici.

In Italia si celebra, con la festa del-a Marina, il III anniversario dell'entrata in guerra.

Situazione militare.

Sui fronte orientale, azione nelle re trovie contro forti bande sovietiche Attacco aereo tedesco a Jaroslaw. Nel Mediterraneo continua l'azione nemica su Pantelleria. Incursione aerea su Ca-tania. Nell'Estremo Oriente operazioni nipponiche nella zona di Tientsin e nello Sciantung.

Direttore responsabile: Renato Caniglia

Tumminelli - Istituto Romano di Arti Grafiche, Roma - Città Universitaria

ALDO FERRABINO

TRE VOLUMI \* 1800 PAGINE \* 1200 ILLUSTRAZIONI CIASCUN VOLUME L. 200 + OPERA COMPLETA L. 600



**NUOVA STORIA** 

DI ROMA

dominio Romano: dalla prima forte conquista d'oltre Tevere all'ultima, che valicò insieme il Danubio e l'Eufrate: dunque da Camillo a Traiano. Tale e-spansione ebbe pause, non ebbe ritorni. Essa fu la realità di cinque secoli conti-nui. Collaborarono all' impresa i dittatori e i consoli, i triumviri e i principi.
Popoli dianzi nemici od ignoti ricevettero tutti da ultimo una legge sola e
comune: "sola palica espremo lez".
L'opera si fonda fedelmente sulla tradi-

Questa storia segue l'espandersi del

zione antica, quella di Livio, Sallustio, Tacito, Dione e dei minori, ma la interpreta con sentimento nuovo e vivo facendo tesoro del più sicuri accerta-menti scientifici, e - soprattutto - richiamandosi sempre all'eterno presente in cui si fondono antico e moderno, quasi per poetico incanto d'umanità perenne, d'Italicità inesausta.

I. VOLUME: DA CAMILLO A SCIPIONE (403 a. C. - 201 a. C.)

II. VOLUME: DA SCIPIONE A CESARE (201 a. C. - 52 a. C.)

TOUR CESARE A TRAIANO

È IN VENDITA IL PRIMO VOLUME

l'opera sarà completa entro il 1943-XXI